## COMPONIMENTI VARI PER LA MORTE DI DOMENICO

JANNACCONE Carnefico della G. C. della Vicagia

Recobi e dui je luce da

GIANNANTONIO SERGIO

Sec.

D un Pattore Arcade

the state of dembed the columns, a few several to good the columns of the columns

(a) Qui recovine il persole; L'enne que, i le con lesse affentete There fore del pologe, elle cree il volge sell appea pologice, e grante: Cai Farme mie , che even fuggine evenfi calettre e mirer le polit.

# Di Gi

....

(a) Pulcherrime wires: Emer. (b) Seri prpates. Perts Reals.

cicitale formes piacere , le l'ho per ferme , aconglis ri era quelli , che so gli perfenta , fatti a colej , che, call'alto ce'picil , cole tentra , colle most , e col call'alto ce'picil , cole tentra , colle most , e col

erra forna dal cazap

~ 190

<sup>(</sup>c) Come a proprifte cami Majafaft. E in fratare in more il Cantill Mi guida in porte il E in fratare in Mi (ai mori).

1979

L'Iserinione che fiegue, è dell'erudiniffimo letterare di eni è ben comfiinta al mondo la femplichia del gufin , e le filo canse Laber.

HEIC. REQUESCET IN PACE
(a) PEDE CUSTITUTUS.
DOMINICUS. JANNAGODNUS
OUI VIXIT. ANNESSELIO ME 185 (A)

OUT VIXIT. ANNUS C.(1) MS. LR'(1)

(1) Qui P retains durant invente dire , che il defent or me et afficie france. (1) Quelle franceita direct françoisement and Parle cui la forreira di anniali quanda un accesso che fare. (2) Notificiament attendo punto delibera, sei agraf francei.

a met der ift some betreiten feig plant bieg ter

### (48.)

### Altra Iferizione

Di diperle Autor

DOMINICL IANNACCONI, CARNIFICIS, CONSUMMATISSI 088A, QVAB, (a) FABER, LIGNAR MORTEN

SUB. ASCIA. DEDICAVERAL

CONLEGIUM MEDICORUM MAGISTRO ATQVE PATRON CIPPUM

LVG. MER. P

" (a) Z' con , che a definon obbe un reipe monde di effide un fairgame, che gii fraca fin merchie, dalla parie defin del parte.

### ( 9 ) ORAZIONE DEL P. GHERARDO DE ANGELIS.

La solatia delle famiglie, che comprene delle favo le è fempre fiant, a che da me tante a traté fiote à formaglianti occasionès politi, a finat fempre fin obsili monte efaltata, questia è la prima, voltat, che mi vida tame di occasione a voit tutti fiaccer e i descina dimediare

# alore ik nel Settestrione

, « Sen isstein l'antichin terrai tuffini dei Beja. E che finna mai gli Brevil I de non fe tamachin, edgarquiero qui Marcia I for altro fincholograi quell' Bracia C for altro fincholograi quell' Bracia c. che appoda, felleva in alto, « poi inflore Antico, fe secu-si de casetter, e che elementa i celle in fine falleva in altro l'anticopa; « gli fellon « E che fon mai gli grod untip si illatti fe non fe tutti Caractif del gener

My per farmi calle reginal p per lancerpoid, the colleged distillation of the Colleged College

Si charger quardo impiego tesso reccificio set amo, e dallo legga, e tento uside i florago, e fi Domonico non di ferra , o de timore affecto a qualific da più vertifarra il fondoccio ped non profuseso fare a meso di vertifarra il fondoccio ped non profuseso fare a meso di proceditimo, e di una attendanta il la rinavallità, depopor delli mo, e di una attendanta il la rinavallità, del proporti ferra para il predi mete della valencio di seglico, chan giudo minifico, cheno sedenno cittadino, e della sia valigazione dei dia bianca coltuna, e della lian fingolo.

Di si grave festa rificaco, e ricuredando il periglio, che avea coch la sama, di perfere in ita in filtra, e il fangue di trati eco, cerci doma a la ann la-

ta tiedelische futto toere it fan neute.
Fice, ed uferte som arrechte l'occusion suls s' lo
virifié durs ad une ajoerdore le trans vierà che adernationi locatro li co. Ben la gigilista, che fingolises
trappo, e quati divincia loi sa cra lo can postfu, qual di10
mentics, trabéciere. Els era tierto nota y che come.
Antitide già tra decisi, il Giarlo , cair egit fra nei pe

sida amere delle virria melle e decente, a feligere ecferà, sò finitibante collane enflora. Mi sella permi si etre, che elle con con attabilità e forma di sono inprocta a l'Esra , a l'Espaini, e al Traspieri, cesì i si fao fine quagno frencii. Spaini generoli, che nel fare muja sono voltra, in con la pià fermo fiper a della cua parta espola, ra del riconto fermo a della cua parta espola, ra del riconto de ma pri faccili per continua procintire cen sobil para.

> #10090040040040 070090040 0700900

## Di Giannantonio Sergio.

#### 920

S Ciota già la morad gravoli filma Onde lieve fpiggeffe , e abrea i van Lungi da queffi mucheoli inganni Dalle nere proceile in lieta calma ,

Nol Ciel piens di gioje, e innu affatti, Polit in oblis del comio padre i dani Con nostro grave daol quella grand' Alu Alma, che di virtis ricco tefareo

Elitojo, mentre (pireranno) venti, E le Comore (pieghenn sus chiomo,

Antran careando il di lui chiaro nome Le dolci gude con foavi accosti : Uom, che non ebbe par dill'Indo al Masso.

,

### Di Ranieri Calzabieia

#### CONC

D Al Gange ufelva gik la materina Stelle, quando un inpor delle i miel lumi Chiafe, e liquai (1) d'effere là fra i Nami Sulla cima d'Olforna al Calabelon.

Or qui di Giore, ciesè ! l'ira divina, Perchè confui segli coi mari i fiteni, Le Scese professado, el i coftuni Degli Eroc, alla forca mi defina.

E paroami che tofio interno al collo La fine ravvolgra Pomeanticchino ;

o freeliandomi allora impaurito, Diffi: é vero è il fomo materino Dubbio non v'è che il Boja è in Ciel falito,

#### 086

(a) Il diseases emmirabile quefa tature per la felicir d

### (41)

# Di Appio Anneo Faba;

### 1000

- V Erin , Napoli mia, dal cuor professio Fiemi d'amare lagrime 1 reoi figli, Or che di marte i diffestati artigli
  - A! sì, giá felolto el dal terrefire pendo Gode in fino d'Aftrea : e gli feompigli, Gli odi, le riffe, e i torbidi conigli Efero firmi dal manno fonda
  - La di lui mun più che del fiero Marco Iovitta e ferma, a pusir l'empio fisolo Do'rei , alla gran Themi adeprar piacque.
  - Dunque giuño è che r'egli in Ciel risacque La fiza memoria fra lo foelto fissolo Degli altri Eroi,venga(r)e illustrar mie carre.

#### 286

 Elès il publice, da quefa felice penna la prima perir de Riverti penci degli sonini ilinfei , el etterde la fremba.

### ((18.)

## Di un Paftore Arcade

#### 295

Scinta alfundal culture fragil manto , Da quelto di mileria atro foggiorno, Lien valanto li va etterno gierno Anre al Bassi un benne chiaro testo-

Ivi l'alnia gentil piuna , del piano Allorchè vede la regiona , ha fearno, Tutta coverta il volto iscotto irocato, Vana apparende nel castor suo impe-

E dice, o troppo fierunara chioffre, Perchè tara eccellenza, e immerent gioja Contro frale, tersona cofa giostra?

Ma, comechè es hi gil fate di noje, O gioria di natura, e forma polira, Estando giulio perebè in terra Boja.

### 282

Delle philosse di quefiverfi sium pei labitare efecie sust oujergu solir forp.

### ( eg )

IN NOME DELLA GIOVENTU APPLI-

#### ---

Lina gentil fe al cuo patrigi la fede,
La Giudinia, l'onore, il merso, e cumo
Delle virtudi il folso finalii vele
Giacore correctio, e qual come i infirumo.

Dovere è ben che ognano, in cui rifichi Spireo neu reo, ten forbi il ciglio adminis-Poichi in mun di lei, che abbatte a o fieda Settopre il miglior coglie si acerbo frutto.

Hanno rivolti tutti ilor defiri,

S'el la feienza de pendeli infegnato Potes a noi più cheUgenio o il Gran Newcone

.

#### ( 24 )

### IN NOME DELLA GIOVENTIA BODENA

#### 680

P Intgoto i Puffindorf , i Canterlandi , I Greaf , i Barbeirack , gli Erraf , gli Obel E metti i Macdassochi & Son ret I Regli , gli Spisconi od i Talendi.

Udins gli urli spavennosi , e grandi D'Espen, Byskam, Fleary, Fearet ('Cil'legi (6 Di hatto gli si vestoco , e i Prancesi E i popoli più decti , e memorandi.

Giglinians ancor con grave pianto
Fa ricurrire e le Pandette, e il Codice
E le Nore le fue di utro ammo----

(1) Non-qui femer fored up dalcopo alPolice D'effice piscalamo la marra Civiliria.

#### 233

Mal the few piral gil dat Cope at Padica.

S: mai non foffe Iddio Satto i

S' io foli nato un Atre E fia per mera ipose Quantenque irraxion Rasobiancio logierei q

merienn :

Poichè con arte tal, con tal dolectra Domenio il iso offizio far ispea; Cheil morir per fue mani eta dolectra i

Onde talor era medicoa ; se il fato Mi riducelle a dever quella rea

### C 46 3

Dell'Assure del Sonetto che incumincia Quanno fonmpo de fià fenna na maglia. E P I G R A M M A

# DE INDAMA

Die opo , cui Themidis laus eft carpific Minificos Fanns heul debocarus purcues Carnificis; Luthinia quem nempodia questi fure. Mindirucus, Quemopas fales informaticares liabitarus. At non linguines to Javdo 3 numpos tuas mij Non injectifil 3 ques merchi fufe , pranta ;

Tu she fol Rieguir

#### . .

Del Caustier Francesco del Palarno in none de

#### A GIANNANTONIO SERGIO.

- O R piangi in acra velle orbe e dolone Nipole, poliche mino las morte aver Dal bel teloro, onde ricca eri, e chia Sì preziola gemma, e sì lucente.
  - Nella tua mugtu illuftre incllia genco , Che fela fasila tuna orna e viichtara, Era alma e Dio diletta , a Tenti orra, Di firaggi amica , ad ampiccare ardesse
  - Quelta angel novo fanta al Ciel se n' vota Bas proprio albergo a e impoverita e forma Del lao Boja fovran la terra laffa :
  - Ben ha, mio Sorgio, onde ella ptori, e gema La Patria voltra or tenebrola e folo, E del Gran Jamaccoto iguada e calla

## DVIN ILLUSTRE POETA

### Contant Sorta.

Dave strere .

E cit tenteppi è .

Le fire basse opere Da ciafcuno i tarno.
Quinti io voglio rido

Da cialcuno il ianno Quinti io voglio rid Ale vottre finte mer Le coù fue meritori In galera

Le con un morno n galera Pece vore S fevera Penitenaa

Sua fallenza, Come diceva. Ebbe in edio la maliai

E putiva affidumente Colla inocerotra giuffixia Mafchi, e femine d' iniqua ment

E rendeva penitener Tutti i delimprenti. Colle maxte

Ei finzva Cafticava Colla forca

Creatura indegrae, Saria da conch

Ch' egli giù sa nella gloria; Ma non ispens,comerche Qualche volta per sboria

### ( # ) -D. P. C. E. D. A. D. S. C. D. C.

---

L'Anima che già fè di Licacos In Buliri patieta , indi in un Pino , Da quelto a Poliferno , onde a un Leon Da cui l'ebbe il Tirazno Agrigarzino-

Di Scira in Trace andata al for Novem Giunfe di tigre in tigre sel Estellino, Di drago in draggo poi lunga fingi Nell'Africa abito compo ferino.

Pu corn ad informer per pochi iffanci Quelli, chefu l'ozror del totol nutino 4 Qui,poichè in corpo uman ferbè coltinal

Qui, poicté in corpo uman ferbé coftsuei Di fera i fenfi, in Libin torme, e pois D'un Coccodrillo in fen cangrata in aphille